

Idle Enere

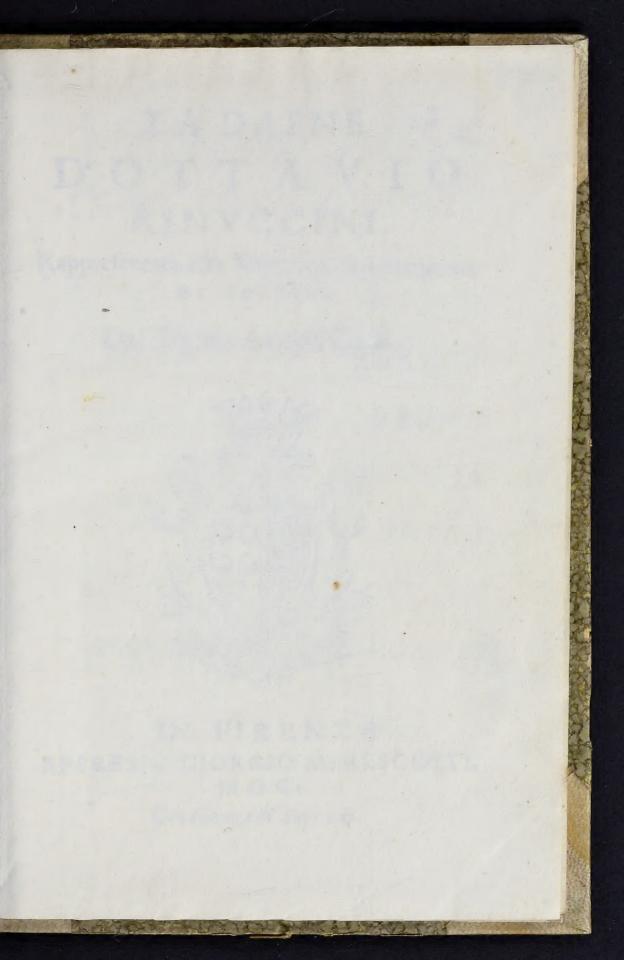



## LA DAFNE D'OTTAVIO RINVCCINI

Rappresentata alla Sereniss. GRAN DVCHESSAS
DI TOSCANA

Dal Signor lacopo Corsi .



IN FIRENZE
APPRESSO GIORGIO MARESCOTTI.
M D C.

Con Licenza de' Superiori.

## LA DAFINE D'OTTAVVIO 1190TVP827110

Rappresentata alla Sereniss GRAN DYCHESSA.
DI TOSCANA OIGIVO

Dal Signor lacopo Corfi Sanav

AMORE

APOLLO

DAFNE

NVNZIO

CHORO DI NINFE, E PASTORI:

IN FIRENZE
APPRESSO GIORGIO MARESCOTTE
M D C.
Con Licenza de' Superiori.



### OVIDIO.

A fortunati campi, oue immortali
Godonsi all'ombra de frondosi Mirti
I graditi dal Ciel felici spirti
Mostromi in questa notte à voi mortali
Quel mi son io, che sù la dotta Lira

Cantai le fiamme de celesti amanti Ei trasformati lor vari sembianti Soaue sì, ch'il mondo ancor m'ammira

Indi l'arte insegnai come si deste;
In un gelato sen fiamma d'amore

E come in libertà ritorni un' core

Cui son d'amor le fiamme as pre, e moleste. Mà qual par che trà l'ombre, e'l Ciel rischiari

Noua luce, e splendor di rai celesti Qual maestà vegg'io? Son forse questi Gl'eccelsi Augusti miei felici, e chiari?

Ah riconosco io ben l'alta Regina
Gloria e Eblendor de Lotarin

Gloria, e splendor de Lotaringi Regi Il cui nome immortal, gl'alteri fregi Celebra l'mondo, e'l nobil Arno inchina.

Seguendo di giouar l'antico stile Con chiaro esempio à dimostrarui piglio

2 Quant

Quanto sia donne, e caualier periglio La potenza d' Amor recarsi à vile. Vedrete lagrimar quel Dioch'in Cielo Recain bel carro d'or la luce, e'l giorno E dell'amata Ninfa il lume adorno Adorar dentro altrasformato stelo CH. Tra queste ombre segrete S'inselna, esti nasconde L'orrida belua cauti l'pie mouete Ninfe, e Pastori, ah non scotete fronda Pa. Dunque senza timor, senza spauento Pe' nostri dolci campi Non guiderem mai più gregge od armento ? CH. Gioue immortal, che tra baleni, e lampi Scoti la Terra, el Cieto Mandane, o fiamma, o telo, Che da mostro si rio n'affidi, e scampi Nins. E quando mai per queste piagge, e quelle Fronda corremo, o fiore Misere Verginelle (he diterror non cisi agghiacci'l core? CH. Ebra di sangue in questo oscuro bosco Giacea pur dianzi la terribil fera. Era Dunque più non attosca Nostre belle campagne altroue e gita? Fararitorno più per questi poggi? Hoggi Ohime chi n'affecura S'hoggi tornar pur deue il mostro rio? Cuanto

Chi sei tu che ne affidi, e ne console?

Il Sol tù sei? Tù sei di Delo il Dio?

Dio

Hai l'arco teco per ferirlo Apollo?

S'hai l'arco tuo saetta infin che mora

Questo nostro crudel, che ne dimora.

Qui Apollo metre mano all'arco, e saetta il Fitone.

Ap. Pur giacque estinto al fine
In su'l terren sanguigno
Dall'inuitt' arco mio l'angue maligno
Securi itene al bosco
Ninse, e Pastori, ite secure al prato,
Non più di fiamma, e tosco
Insetta'l puro (iel l'orribil fiato
Tornin le belle rose
Ne le guancie amorose
Torni tranquillo il cor sereno'l volto
Io l'alma, e'l siato al crudo serpe ho tolto.

#### CHORO.

A Lmo Dio, che'l carro ardente Per lo ciel volgendo intorno Vesti'l di d'vn' aureo manto; Se trà l'ombra orrida algente Splend il Ciel di lume adorno E' pur tua la gloria, e' l vanto. Se germoglian frondi, e fiori Selue, e prati, e rinouella L'ampia terra il suo bel manto, Se de suoi dolci tesori Ogni pianta si fa bella E' pur tua la gloria, e' l vanto. Per te viue, e per te gode Quanto scerne occhio mortale O rettor del carro eterno Mà si taccia ogn' altra lode Sol de l'arco, e de lo strale Voli il grido al Ciel superno Nobil vanto il fier Dragone Di velen, di fiamme armato Su'l terren versat' ha l'alma Per trecciar fregi, e corone Albel crin di raggi ornato Qual fia degno Edera, o Palma? CHE tù vadia cercando, ò giglio, ò rosa Per infiorarti i crini Non

Am.

Non ti vò creder no madre vez Zosa. Ven. Che cerco dunque o figlio? Am. Rosanon già ne giglio. Cerchi d'Adone, o d'altro vie più bello Leggiadro Pastorello Ven. Ah tristo tristo Ecco'l Signor di Delo Pe' boschi hog oi sen van gli Dei del Cielo Ap. Dimmi possente Arciero Qual fera attendi, o qual serpente al varco Ch' hai la faretra, e l'arco? Am. Se da quest'arco mio Non fu Fitone vccifo, Arcier non son però degno di riso, E son del Cielo Apollo un' nume anch' io. Ap. Sollo, ma quando scocchi L'arco, sbendi tù gl'occhi O ferifei all'oscuro arciero esperto? Ven. S'hai di saper desio D'un cieco arcier le proue Chiedilo al Re dell'onde Chiedilo in Cielo à Gioue E trà l'ombre profonde Del Regno orrido oscuro Chiedi chiedi à Pluton s'ei fu ficuro? Ap. Sincielo, in mare, interra Anior trionfi in guerra Doue, doue m'ascondo Chi nouo Ciel mi insegna, o nouo mondo?

So ben

Am. So ben che non pauenti La forza d'un fanciullo Saettator dimostri, e di serpenti. Ma prendi pur di mè gioco, e trastullo. Ap. Ab tù t'adiri à torto, O mi perdona Amore O.se mi vuoi ferir rispiarma'l core. Ven. Vedrai che graue risco è scherzar seco Ben ch'ei sia pargoletto ignudo, e cieco. S'in quel superbo core Non fo piaga mortale Più tuo figlio non son, non son Amore. Amato pargoletto Come quist'ira, e sdegno Hoggi t'infiamma il petto Sì spero al nostro regno Veder l'altero Dio seruo, e suggetto. Am. Non hauro posa mai, non hauro pace Fin ch' io no'l veo ga laorimar ferito Da quest'arco schernito Madre ben mi dispiace Di lasciarti soletta, Mà toglie assai d'honor tarda vendetta: Ven. Vanne pur lieto, ò figlio Lieta rimango anch'io, Che troppo è gran periglio Hauerti irato à canto Per queste selue intanto

Fard

Farò dolce soggiorno
Poscia faremo insieme al Ciel ritorno.
Ven. CH I da lacci d'Amor viue disciolto
Della sua libertà goda pur lieto
Superbo nò d'oscura nube inuclto
Stassi per noi del Ciel l'alto decreto
S'hor non senti d'amor, poco ne molto.
H'aurai dimani il cor turbato, e nqueto
E Signor prouerai crudo. e seuero
Amor, che dianzi disprezzasti altero.

#### CHORO.

Nortalmente i cori offendi
Se così t'infiammi, e'ncendi
Verso un Dio, quai saran poi
Soura noi gli sdegni tuoi?

D'un leggiadro giouinetto
Già de boschi honore, e gloria
Suona ancor fresca memoria,
Che m'agghiaccia'l cor ne'l petto
Qual per entro un rusceletto
Sè mirando arse d'amore,
E tornò piangendo in siore.

Ogni Ninfa, in doglie, e'n pianti
B

Posto

| Ap.  | Tongo su l'arco i Dardi, Mà tà per gioco il mio cammin ritardi.  Deh non sdegnar che teco  (ompagno venga, anch io sò tender l'arco  E quando non vi spiaccia         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daf. | Farem daccordo dilettosa caccia.  Altri che l'arco mio  Non vo compagno addio                                                                                         |
| Ap:  | Ohime non tanta freita om                                                                                                                                             |
| Am.  | O'impara à disprezzar l'etate, e l'arce.                                                                                                                              |
|      | Horsu dell'alto (ielo Mirin gl'eterni Dei Leglorie, e vanti mici E voi quaggiù mortali Celebrate il valor de gl'aurei strali                                          |
| Ven  | Figlio dolce diletto  Del cor degl'occhi miei  Come si lieto, e baldan Zoso sei?  Dillo bel Pargoletto  Dimmelo Amor, ch'anch'io  Senta le gioie tue dentr'al cor mio |
| Am.  | Madre, di gemme, e d'oro  Un bel carro m'appresta  Pommi sù l'aurea testa  Nobil si egio d'onor, cerchio frondoso  Veggammi hoggi gli Dei deil'alto Ciclo  Trionfator |

...

Trionfator Pomposo, Quel Dio, ch' intorno gira Il carro luminoso Vinto dall'arco mio piance, e sospiras. Ven. Qual de gl'Iddei del Cielo De la faretra inuitta Non senti dentr'al cor pungente telo? To che madre ti sono, ahi quanto, ahi quanto Il molle sen trasitta E'n Cielo, e'n terra bo lagrimato e pianto. Am. S'hai lagrimato, e pianto, hai riso ancora Dimmi piangeur allora Che del fabro geloso Non poresti schiuar l'inganno ascoso? Ven. Taci taci bel figlio, Pur troppo e tu lo sai Il mio bel visu allor si fe vermiglio, Ma di tornare al Cielo è tempo hormai.

#### even o se C H O R O.

On si nasconde in selua
Si disfietatabelua
Ne sù per l'alto tolo
Spiega le penne à volo, augel solingo
Ne per le piagge ondose
Tràle sere squimose alberga core
Chanon senta d'amore.

Arder

Arder miriam te piante L'una dell'altra amante E gl'elementi ancora Bel foco arde e innamora, e'nsieme accorda Sol contro gl'aurei strali; I semplici mortali armano il core Che non senta d'amore. Questi l'albe, e le sere Perde cacciando fere E quei s'al Ciel rimbomba Di Marte altera Tromba all'armi corre, Altri la mente vaga Di mortal fasto appaga, e'ndura il core, Che non senta d'amore. Mà se d'un ciglio adorno Mira le fiamme un giorno O pregio d'un bel volto Scherzar con l'aure sciolto un capel d'oro Già vinto ogn'altro affetto Proua, ch'in human petto non è core Che non senta d amore. Nunz. Qual noua meraviglia Veduto han gl'occhi miei O sempiterni Dei, Che per lo Ciel volgete Nostre sorte mortali, ò triste, ò liete, Fù gastigo, ò pietate Cangiar l'alma beltate? Pastor CH. Pastor deh narra à noi Le noue merauiglie, Che visto han gl'occhi tuoi

Past. Non senza trar dal-core

Lagrinie di dolore

Vdirete Pastori

Il destin de la bella cacciatrice

Pur troppo miserabile, e'nfelice

CH. Di pur saggio Pastore Che non senza dolore Lagrima per pietate un gentil core

Quando la bella Ninfa Sprezzando i prieghi del celeste amante Vidi che per fug gir mouea le piante, Davoi mi tolli anch' io L'orme seguendo de l'acceso Dio, Ella quasi ceruetta Ch'innanzi acrudo veltro il passo affretta Fuegia veloce, e stesso Si volgeua à mirar se lungi, ò presso Haueal odiato amante, Ma fatt'accorta homai, Ch'era ogni fuga in vano, I lagrimosi rai Al Ciel riuolse, e l'una, e l'altra mano, E'n lamenteuol suono, Ch'io non vdy che troppo era lontano Sciolse la lingua, & ecco in un momento.

Che

Che l'vno, e l'altro leggiadretto piede
Che pur dianzi al fuggir parue aura, ò vento
Fatto immobil si vede
Di saluatica scorza insieme auuinto,
E le braccia, e le Palme al Ciel distese,
Veste seluaggia fronde,
Le crespe chiome, e bionde
Più non riueggo, e' l volio, e' l bianco petto,
Mà del gentile aspetto
Ogni sembianza si dilegua, e perde
Sol miro un arboscel siorito, e verde.

CH. O'miserabil caso, o dostinrio, Che se che disse allora L'innamorato Dio?

Nu. All'alta nouitate

E confuso d'orrore, e di pietate
Resto per lungo spazio immobil sasso.
Poscia à le frondi amate
Leuando gl'occhi sospirosi, e molli
Stese le braccia, e' l nobil Tronco auuinse
E mille volte ribaciollo, e strinse:
Piangean dintorno le campagne, e i colli
Sospirauan pietosi, el'aure, e i venti
Ed ei nel gran dolore
Sciogliea si mesti accenti
Ch'io sentij per pietà mancarmi il core:
Ma vedete lui stesso

Che

Che verso noi sen' viene Tutto carco di pene Deh come fuor del luminoso volto Trasfare il duol ch'ha dentr' al petto accolto? Apollo Dunque ruuida scorza Chiuderà sempre la beltà celeste, Lumi voi che vedeste L'alta beltà, ch' à lagrimar vi sforza Affisateui pure in questa fronde Qui posa, e qui s'asconde Il mio bene, il mio core, il mio Tesoro, Ter cui ben ch'immortal languisco, e moro. Ninfa sdegnosa, e schiua Che fue gendo l'amor d'vn Dio del Cielo Cangiasti in verde Lauro il tuo bel velo, Non fia però, ch'io non i'honori, & ami, Ma sempre al mio crin d'oro Faran ghirlanda le tue fronde, e rami Ma deh s'in questa frond'odi il mio pianto Senti la nobil cetra Quai doni à te dal Ciel cantando impetra, Non curi la mia pianta, ò fiamma, ò gelo, Sian del viuo smeraldo eterni i pregi Ne l'offenda già mai l'ira del Cielo. I bei Cigni di Dirce, e i sommi Regi Di verdeggianti rami al crin famoso Portin seyno d'honor ghirlande, e fregi

Gregge mai ne Pastor fia che noioso

2 , ...

Del

Del verde manto suo la spogli, e priue Alla grat' ombra il di lieto, e giososo Traggan dolce cantando, e Nurse, e Diue.

#### CHORO.

B Ella Ninfa fuggitiua Sciolta, e priva Del mortal tuo nobil velo Godi pur pianta nouella Casta, ebelta . Cara al mondo, e cara al Cielo Tu non curi, e nembi, e tuoni Tu coroni Cigni, Regi, e Dei celesti Geli il cielo, o'nfiammi, e scaldi, Di smeraldi Lieta ogn'hor t'adorni, e vesti. Godi pur de doni egregi I tuoi pregi Non t'inuidio, e non desio; Io se mai d'amor m'assale Aureo strale Non vò guerra con un Dio. S'à fuggir mouo le piante Vero amante, Contra amor cruda, e superba, Venir possa il mio crin d'auro

Non pur Lauro Ma qual è più miser erba Sia vil canna il mio crin biondo Che l'immondo Gregge ogn'hor schianti, e dirami Sia vil fien, ch'ai crudi denti Degl'armenti Tragga ogn'hor l'auida fame. Mà s'a preghi sospirosi Amoro/1 Di pietà sfauillo, & ardo, S'io prometto all'altrui pene Dolce Spene Con un riso, e con un guardo Non soffrir cortese amore Che'l mio ardore Prenda à scherno alma gelata Non soffrir, ch' in pingga, o'n lide Cor infido M'abbandoni innamorata. Fà ch' al foco de miei lumi Sì consumi Ogni gelo, ogni durezza Ardi poi quest alma all'ora Sh'altra adora Qual si sia la mia belle Zz Lo.

IL FINE.

## ALL S. IACOPO CORSI.



Tu per le Aonie cime

Lungi dal vulgo vil diletti i passi,
Indi splendi sublime.

E i peregrin già lassi
Teco ò raccogli à gioghi almi sioriti,
O largo di tesor gl'alletti e inuiti,

Per te non tempra in vano
Soaue melodia musica cetra,
Unqua ne dotta mano
Auu'uò tela, ò pietra
Senza pregio d'onor senza mercede
S'à tua nobil magion riuolge il piede.

Quinci

Quinci con Toschi accenti
Canton le Greche Muse i feri sdegni,
Che trà le siamme ardenti
Lasciar gl'amici legni,
E del gran saggio i fortunosi errori
Pur lieto al sin de sostirati amori.

Tu dell'antica Atene

L'altere pompe al nobil' Arno mostri,
Splendon teatri, e scene
Per te di gemme, e d'ostri,
E di musico mel di Pindo i pregi
Condisci almi diletti à tuoi gran Regi.

Ma troppo lungi il Lito

Delle tue glorie hà l'Oceano immenso
E in van nocchiero ardito
Oggi solcarlo io penso,
S'aura d'Apollo à si remoto segno
Carco d'alti desir non scorge il legno.

Diue

# Diue ch'alme carcle Traete eterne tra bei lauri, e mirti, Ditelo Stella, e Sole De magnanimi spirti, Fonte di cortesia, di virtù Padre, Ditelo ardite pur canore squadre.

Ne fia che nube oscura
Turbi, e contrasti de gran pregi il lume,
Per alta via secura
Sparge le forti piume
Bella virtute, e d'aureo Olimpo in grembo
Sprezz'ogni ombra, ogn'error d'inuido nembe.







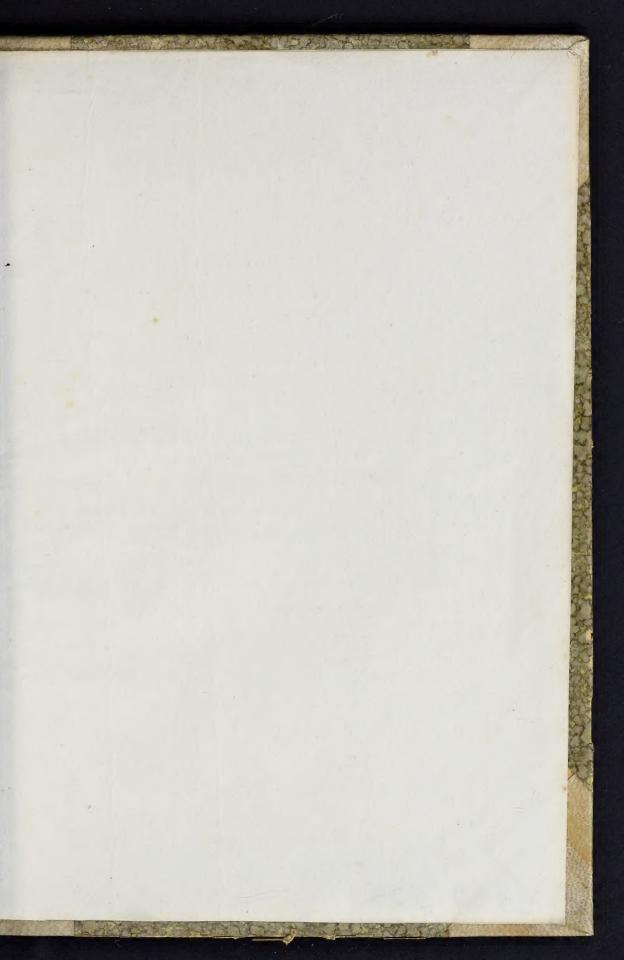

2557-525

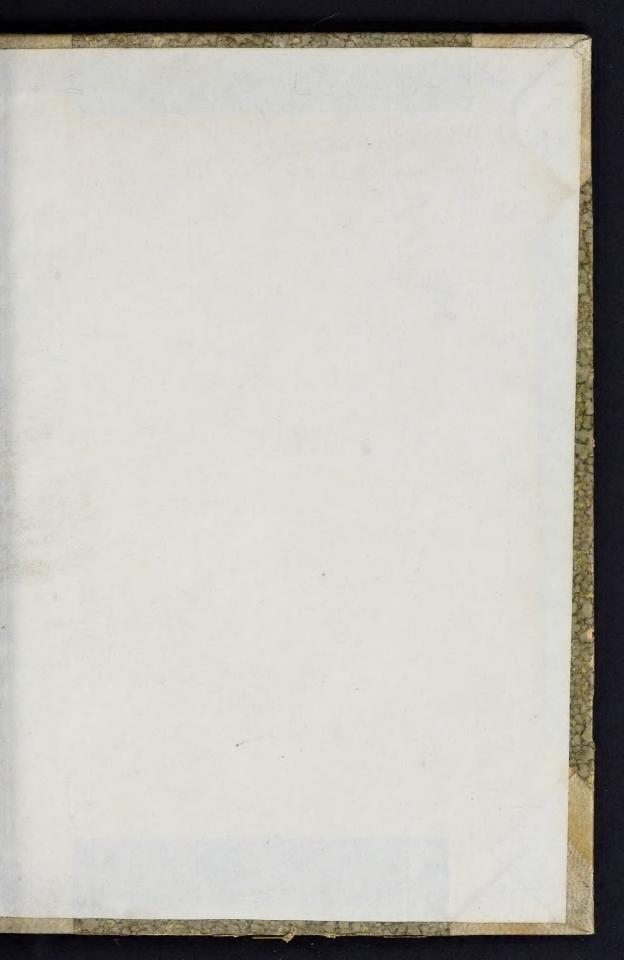

